# GAZZETTA UFFICIAL

DELLA

## REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedi, 9 agosto 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA CIUSEPPE VERDI 10. ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

#### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20 All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni) In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori). L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo dei Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati .

Pag. 2846

#### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 1041.

Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Pag. 2846

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1042.

Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Mi-nistero del tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tranvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1948, n. 1043.

Modificazione degli articoli 546 e 547 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato Pag. 2847

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 1044.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Donati-Polinelli », con sede in Sant'Andrea di Busseto (Parma) Pag. 2848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948, n. 1045.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Lucia, con sede in Rieti. Pag. 2848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

5 giugno 1948, n. 1046.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in Cagliari. Pag. 2848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1047.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Cosma e Damiano, in frazione San Cosimo, del comune di Acireale (Catania) . . Pag. 2848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1048.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in borgata Al-tarello del comune di Giarre (Catania) Pag. 2848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1049.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in par-rocchia della coadiutoria di San Rocco Confessore, nella chiesa omonima, in Dosso del comune di Dezzo di Scalve Pag. 2848 (Bergamo)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1948.

Proroga della durata dell'incarico conferito al commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali Pag. 2848

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1948.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Pag. 2849 Palermo

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona Pag. 2849

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione Pag. 2849

Ministero della pubblica istruzione: Diffidà per smarrimento di diploma di laurea . . . . . . . . . Pag. 2849

#### Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 2849

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 2849

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 Pag. 2850

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . Pag. 2850

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . . . . . . . . Pag. 2850

Ministero di grazia e giustizia:

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento.

Graduatoria del personale . . . . . . . . . . Pag. 2850

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale della Valle Maseda sito nel comune di Nesso (Careno) . Pag. 2850

Ministero del tesoro:

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

#### COMUNICATI

Il Sen. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 9,80, in udienza solenne, al Palazzo del Quirinale, S. E. il dott. Cyro Giambruno il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay.

Roma, li 31 luglio 1948

(3665)

Il Sen. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 10, in udienza solenne, al Palazzo del Quirinale, S. E. l'ing. Mikojaneff Taraboff il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Popolare di Bulgaria.

Roma, li 31 luglio 1948

(3666)

Il Sen. Einaudi ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne, al Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Domingo Imperial il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Presidente della Repubblica in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica delle Filippine.

Roma, li 31 luglio 1948

#### (3667)

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 1041.

Modificazioni del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 949, recante norme per l'iscrizione all'Ente di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costi-

tuzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze e per la grazia e giustizia;

#### PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

#### Art. 1.

Ai vice brigadieri e brigadieri dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia raffermati, è esteso l'obbligo della iscrizione prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 e successive modificazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia che abbiano compiuto la terza rafferma triennale.

#### Art. 2.

L'iscrizione disposta dal precedente art. 1 ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

#### Art. 3.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 949, è abrogato con effetto dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

### DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI —
DEL VECCHIO — SCELBA —
FACCHINETTI — PELLA —
GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1012.

Autorizzazione alla nomina di rappresentanti del Ministero del tesoro negli organi di controllo delle aziende concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, tranvie a trazione meccanica e di servizi di navigazione lacuale che fruiscono di anticipazioni rimborsabili concesse dallo Stato.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti;

#### PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

#### Articolo unico.

Nelle società per azioni concessionarie e subconcessionarie di ferrovie, di tramvie a trazione meccanica, di servizi di navigazione lacuale che fruiscano di anticipazioni rimborsabili a termini dell'art. 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, il Ministro per il tesoro è autorizzato a nominare di concerto col Ministro per i trasporti due sindaci effettivi e un sindaco supplente scelti fra il personale del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Qualora concessionaria o subconcessionaria sia una azienda non costituita nella forma di società per azioni, il Ministro per il tesoro è autorizzato a nominare, di concerto col Ministro per i trasporti, un revisore effettivo e uno supplente, con le attribuzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

La facoltà di cui ai precedenti commi si esercita per tutto il periodo durante il quale vengono accordate le anticipazioni rimborsabili, e fino a quando non sia stato effettuato il rimborso.

I sindaci di nomina governativa e i revisori non impegnano in alcun modo la responsabilità dello Stato nei confronti di chicchessia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

#### DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: Grassi Registrato alla Corte dei conti, addi 3 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 33. — Frasca DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1948, n. 1043.

Modificazione degli articoli 546 e 517 del regolamento per l'amuninistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la necessità di modificare gli articoli 546 e 547 del regolamento suindicato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

#### Decreta:

#### Art. 1.

All'art. 546 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente comma: « I buoni da lire mille possono essere soltanto all'ordine ».

#### Art. 2.

L'art. 547 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:

« I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco del Ministero del tesoro, sono muniti di matrice e contromatrice e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, della somma versata per l'acquisto, della durata, della data di emissione e di scadenza, della tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuare il pagamento alla scadenza.

Nei buoni da lire diecimila ed oltre l'ammontare del capitale nominale deve risultare anche dalla filigrana.

Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati ed essere firmati dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato.

I buoni al portatore hanno la firma a fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale e dal controllore capo, se rilasciati dalla Tesoreria centrale, e dal cassiere e dal capo della Sezione di tesoreria, se rilasciati dalle sezioni di Tesoreria provinciale.

I buoni del Tesoro sono distinti nelle seguenti serie:

| <br>1000     | )10 5      | OHO        | distinct ner | ie begaener serie.                  |
|--------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| A            | da         | L.         | 1.000        | (limitamente per quelli all'ordine) |
| $\mathbf{B}$ | <b>)</b> ) | <b>»</b>   | 5.000        | •                                   |
| $\mathbf{C}$ | ))         | <b>»</b>   | 10.000       |                                     |
| $\mathbf{D}$ | ))         | <b>)</b> ) | 25.000       |                                     |
| Œ            | <b>»</b>   | <b>»</b>   | 50.000       |                                     |
| $\mathbf{F}$ | n          | ))         | 100.000      |                                     |
| $\mathbf{G}$ | <b>»</b>   | <b>»</b>   | 500.000      |                                     |
| H            | >>         | "          | 1.000.000    |                                     |
| Ι            | ))         | <b>»</b>   | 2.000.000    |                                     |
| ${f L}$      | <b>»</b>   | <b>»</b>   | 5.000.000    |                                     |
| M            | »          | »          | 10.000.000   |                                     |
|              |            |            |              |                                     |

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1º luglio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 giugno 1948

#### EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alta Corte dei conti, addi 3 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, joglio n. 34. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giu25 febbraio 1948, n. 1044.

gno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Donati-Polinelli », con sede in Sant'Andrea di Busseto (Parma).

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di culto denominata « Istituto Donati-Polinelli » con sede in Sant'Andrea di Busseto (Parma) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1948, n. 1045.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Lucia, con sede in Rieti.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Lucia, con sede in Rieti, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero stesso di un immobile del valore approssimativo di L. 1.500.000, situato in Rieti.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1948, n. 1046.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in Cagliari.

N. 1046. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Cagliari in data 1º giugno 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in Cagliari.

Visto, ii Guardasigilli: Grassi Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1047.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Cosma e Damiano, in frazione San Cosimo, del comune di Acireale (Catania).

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 9 giugno 1946, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Cosma e Damiano, in frazione San Cosimo, del comune di Acireale (Catania).

Visto, il Guardasigilli: Grassi Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1048.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in borgata Altarello del comune di Giarre (Catania).

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Acireale in data 22 agosto 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in borgata Altarello del comune di Giarre (Catania).

Visto. ii Guardasigilli: GRASS1 Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1948, n. 1049.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della coadiutoria di San Rocco Confessore, nella chiesa omonima, in Dosso del comune di Dezzo di Scalve (Bergamo).

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Bergamo in data 1° aprile 1947, relativo alla erezione in parrocchia della coadiutoria di San Rocco Confessore, nella chiesa omonima, in Dosso del comune di Dezzo di Scalve (Bergamo).

Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi 2 agosto 1948

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1948.

Proroga della durata dell'incarico conferito al commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

#### IL MINISTRO

#### PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1947, con il quale il sig. Antonio Zini veniva nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, per la durata di mesi tre;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1948, con il quale la durata dell'incarico suddetto veniva prorogata fino al 22 maggio 1948;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata di detto incarico;

#### Decreta:

La durata dell'incarico del sig. Antonio Zini, quale commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, è prorogata fino al 22 agosto 1948.

Roma, addì 22 maggio 1948

(3633)

Il Ministro: FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1948.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Palermo.

#### IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Palermo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente supplente dott. Nicasio Li Santi, consigliere della suddetta Corte di appello, che non può, per sopravvenuto impedimento, adempiere all'incarico affidatogli;

#### Decreta:

Il dott. Antonio Cannizzaro, consigliere della Corte d'appello di Palermo, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la detta Corte d'appello, in sostituzione del dott. Nicasio Li Santi.

Roma, addi 17 luglio 1948

Il Ministro: Grassi

Registrato alla Corte dei conti, addi 24 luglio 1948 Registro Giustizia n. 14, foglio n. 332. — OLIVA (3632)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1948.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

### IL MINISTRO

#### PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari:

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1947, col quale l'avv. Arnaldo Ranaldi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona;

Ritenuta l'opportunità di affiancare l'opera del commissario suddetto con la nomina di un vice commissario e di affidare tale incarico al prof. Ruzzini Alfredo;

#### Decreta:

Il prof. Ruzzini Alfredo è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Ancona.

Roma, addi 30 luglio 1948

Il Ministro: Segni

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 luglio 1948, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata an accettare in dono dal comune di Legnago un'area sita nel Comune stesso.

(3544)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ignazio Tortora di Carlo, nato a Napoli il 27 gennaio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Macerata nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Macerata.

(3534)

#### MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno foglio n. 364 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Somma Vesuviana (Napoli) di un mutuo di L. 630.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3.594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tempio Pausania (Sassari) di un mutuo di L. 765.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3585)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cava dei Tirreni (Salerno) di un mutuo di L. 3.250.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3586)

(3631)

#### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellabate (Salerno) di un mutuo di L. 585.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3587)

#### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palmi (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 10.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3588)

## Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Musile di Piave (Venezia) di un mutuo di L. 400.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dai Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3589)

#### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 10 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n, 17 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna) di un mutuo di L. 501.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dai Ministero del tesoro, ai fini dell'integràzione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3590)

#### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Diffida per smarrimento di mandato di pagamento

A favore di Olivetti Giuseppe di Frascati, è stata chiesta la pubblicazione, ai termini dell'art. 470 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dell'avviso di smarrimento del mandato di pagamento n. 1415 di L. 7437, emesso in data 26 giugno 1946 a favore dell'usciere giornaliero Olivetti Giuseppe, addetto alla Pretura di Frascati, sul capitolo 20 del bilancio del Ministero di grazia e gustizia per l'esercizio finanziario 1945-46.

Si avverte, allo scopo di dichiarare la nullità del titolo originale hei confronti dei terzi, che trascorso il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, si provvederà a seguito di decreto della Direzione generale del tesoro, al rilascio di un duplicato del titolo medesimo.

(3698)

#### Graduatoria del personale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stata pubblicata la graduatoria generale del personale del Ministero di grazia e giustizia e delle dipendenti Amministrazioni, secondo la situazione al 1º gennaio 1948.

Gli eventuali reclami per rettifiche della posizione di anzianità dovranno essere inoltrate nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3699)

#### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Passaggio al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale della Valle Maseda sito nel comune di Nesso (Careno)

Con decreto interministeriale del 29 maggio 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto demaniale della Valle Maseda nel territorio comunale di Nesso (Careno), della superficie di mq. 76.66 ed indicato nell'estratto di mappa in data 23 aprile 1948 del comune di Careno, scala 1:200, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3660)

#### MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestraii

(1ª pubblicazione)

Avviso n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 43608, di L. 70 annue, intestato alla chiesa del SS.mo Salvatore e Anna in Marconiglio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale senza che siano state notificate opposizioni, si procederà a' sensi dell'art. 75 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il direttore generale: De LIGUORO

(3637)

#### MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

#### Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1948 - N. 141

| Argentina         | 87,50           | Norvegia         | 70, 5 <b>7</b> |
|-------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Australia         | 1.129,10        | Nuova Zelanda    | 1.129, 10      |
| Belgio            | 7,99            | Olanda           | 131,77         |
| Brasile           | 19,08           | Portogallo       | 14,20          |
| Canadà            | <b>3</b> 50'—   | Spagna           | 31,96          |
| Danimarca         | 72, 98          | U. S. America    | <b>35</b> 0    |
| Egitto            | 1.447,25        | Svezia           | 97, 2 <b>3</b> |
| Francia           | 1,6325          |                  | 81,59          |
| Gran Bretagna     | 1.411,38        | Turchia          | 124,43         |
| India (Bombay)    | 105,70          | Unione Sud. Afr. |                |
| 121414 (2011-14), | 100,10          | omono out.       | ,              |
| Rendita 3,50 % 1  | 906             |                  | , 80 —         |
| Id. 3,50 % 1      | 902             |                  | • 72 —         |
| Id. 3 % lord      | ه و ه و ه       |                  | . 51 —         |
| Id. 5 % 193       | 5               |                  | . 93,65        |
| Redimibile 3,50 % |                 |                  | . 68,65        |
|                   | (Ricostruzior   | ne)              | 71,475         |
|                   | (Ricostruzione) |                  | . 89,85        |
|                   | 1936            |                  | 89,35          |
| Buoni del Tesoro  |                 |                  | 99,90          |
|                   |                 |                  | ,              |
| Id.               | 5 % (15 febbi   | •                | . 99,925       |
| Id.               | 5 % (15 setter  | ·                | 99,975         |
| Id.               | 5 % quinq. 19   | 950 (3º serie)   | 99,825         |
| Id.               | 5 % quinq. 19   | 950 (4° serie) . | . 100,05       |
| Id,               | 5 % (15 aprile  | 1951)            | . 100,125      |
| Id.               | 4 % (15 setter  |                  | . 95,825       |
| Id.               | 5 % convertit   |                  | 99,85          |
| .u.               | o Vo conversit  | 1 1991           | 55,00          |

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

### MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 13.

seppe fu Giuseppe, dom. a Torino.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1            | Numero<br>d'iscri-<br>zione<br>2 | Ammon-<br>tare della<br>rendita<br>annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE                                                                                                                                                                                                                                                    | TENORE DELLA RETTIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <u> </u>                         | <u> </u>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cons. 3,50 %<br>(1906) | 701872                           | 157,50                                        | Fornier Maria di Giuseppe vedova di Jacolo Romano, dom. in Oux (Torino).                                                                                                                                                                                                       | Fornier Maria Eloisa di Claudio Giuseppe<br>vedova di Jacob Romano, dom. in Oux<br>(Torino).                                                                                                                                                                                                                                        |
| P. R. 3,50 %<br>(1934) | 358371                           | 1.197                                         | Gallia Amalia di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e prole nascitura di Gallia Carlo fu Giuseppe, con usufrutto a favore di Gallia Carlo fu Giuseppe, dom. a Torino.                                                                             | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e prole nascitura di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, con usufrutto a favore di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Torino.                                                                         |
| Cons. 3,50 %<br>(1906) | 287666                           | 742 —                                         | Prole nascitura di Gallia Carlo fu Giuseppe<br>e prole nascitura di Gallia Isabella fu<br>Giuseppe, nubile, ambedue dom. in To-<br>rino, con usufrutto a favore di Gallia<br>Teresa, nubile, fu Giacomo e Gallia Carlo<br>ed Isabella, nubile, fu Giuseppe, dom. in<br>Torino. | Prole nascitura di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe e prole nascitura di Gallia Isabella fu Giuseppe, nubile ambedue dom. in Torino, con usufrutto a favore di Gallia Teresa, nubile, fu Giacomo e Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe ed Isabella, nubile, fu Giuseppe, dom. in Torino.                                     |
| Id.                    | 301397                           | 444,50                                        | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Id.                    | 324212                           | 35 —                                          | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rendita 5 %            | 158021                           | 5 —                                           | Gallia Amalia di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Carlo fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Carlo Gallia, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Gallia Carlo fu Giuseppe, dom. a Torino.                                       | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Carlo Gallia, dom. in Torino, con usufrutto a Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Torino.                                            |
| Obbl. Ferr. 3 %        | 97                               | 180 —                                         | Gallia Amalia di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Gallia Carlo fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a Gallia Carlo fu Giuseppe, dom. a Torino.                                                                                       | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Torino, con usufrutto a Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe, dom. a Torino.                                                                                              |
| Id.                    | 111                              | 75 —                                          | Gallia Amalia di <i>Carlo</i> e figli nascituri di Gallia <i>Carlo</i> fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.                                                                                                                                                   | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe<br>e figli nascituri di Gallia Francesco-Carlo-<br>Giuseppe fu Giuseppe, dom. in Torino<br>con usufrutto come sopra.                                                                                                                                                                      |
| Id.                    | 31514                            | 105 —                                         | Gallia Amalia di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Carlo ed Isabella, nubile, fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Carlo Gallia, dom. in Torino, con usufrutto a Gallia Carlo ed Isabella, nubile, fu Giuseppe, dom. in Torino.     | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe ed Isabella, nubile, fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Carlo Gallia, dom. in Torino, con usufrutto a Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe ed Isabella, nubile, fu Giuseppe, dom. in Torino. |
| Id.                    | 31515                            | 1.275 —                                       | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Id.                    | 33035                            | 45 —                                          | Gallia Amalia di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Carlo fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Gallia Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Gallia Carlo fu Giuseppe, dom. a Torino.                                                 | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Gallia Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe.                                                                        |

| Debito                                   | Numero<br>d'iscri-<br>zione<br>2 |                       | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE                                                                                                                                                                                                    | TENORE DELLA RETTIFICA                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                  | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obbl. Ferr.<br>3 %                       | 33036                            | 75 —                  | Gallia Amalia di Carto, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Carlo fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Gallia Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Gallia Carlo fu Giuseppe, dom. a Torino. | Gallia Amalia di Francesco-Carlo-Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Gallia Francesco-Carlo-Giuseppe fu Giuseppe, quali eredi indivisi di Gallia Carlo, dom. a Torino, con usufrutto a Gallia Francesco-Carlo-Giusèppe fu Giuseppe, dom. a Torino. |
| P. R. 3,50 %<br>(1934)                   | 530166                           | 2.450 —               | Bevilacqua Giovanna fu <i>Michele</i> moglie di<br>Rispoli Calcedonio-Roberto, dom. a Pa-<br>lermo, vincolata.                                                                                                                 | Bevilacqua Giovanna fu Domenico, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                                     |
| B. T. N. 5 %<br>(1944)<br>Serie speciale | 957                              | 5.500 —               | Bergonzi Maria fu <i>Enrico</i> , minore sotto la patria potestà della madre Ferrarini Adelina fu Marcello.                                                                                                                    | Bergonzi Maria fu Ennio, minore, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Id.                                      | 956                              | 5.500 —               | Berzonzi Giuseppe fu Enrico, minore, ecc., come sopra.                                                                                                                                                                         | Bergonzi Giuseppe fu Ennio, minore, ecc., come sopra.                                                                                                                                                                                                                                   |
| P. R. 3,50 %<br>(1934)                   | 172531                           | 525 —                 | Diella Aniello di Pietro, dom. a Cesinali (Avellino).                                                                                                                                                                          | Giella Aniello di Pietro, dom. a Cesinali (Avellino).                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cons. 3,50 %<br>(1906)                   | 214599                           | 1.050 —               | Pia Carolina di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Asti (Alessandria).                                                                                                                                | Pia Francesca-Carlotta Margherita di Giu-<br>seppe, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                  |
| Id.                                      | 641803                           | 1.400 —               | Pia Carolina fu Giuseppe moglie legalmente<br>separata di Panizzardi Carlo fu Antonio,<br>dom. in Asti (Alessandria), vincolata.                                                                                               | Pia Francesca-Carlotta Margherita fu Antonio, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                        |
| Id.                                      | 713941                           | 66, 50                | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Id.<br>(1902)                            | 31731                            | 546 —                 | Marracino Nicola fu Giacomo, dom, a Va-<br>stogirardi (Campobasso), vincolato d'ipo-<br>teca a favore di Pezzia Emilia fu France-<br>sco moglie del titolare.                                                                  | Come contro, vincolato d'ipoteca a favore di Pezzia Caterina Emilia fu Francesco, moglie del titolare.                                                                                                                                                                                  |
| Id.<br>(1906)                            | 296313                           | 724,50                | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Id.                                      | 580704                           | 280 —                 | Pezzia Emilia fu Francesco moglie di Mar-<br>racino Nicola, dom. in Ancona.                                                                                                                                                    | Pezzia Caterina Emilia fu Francesco, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Id.                                      | 234363                           | 1.050 —               | Orlando Luisa del vivente Luca, nubile, dom. a Pescolamazza (Benevento), vincolata.                                                                                                                                            | Orlando Maria Luisa, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| B. T. N. 5 %<br>(1951)                   | Serie 51<br>nº 169               | Cap. nom.<br>3.500 —  | Coccia Vincenzo fu Vincenzo, minore sotto<br>la patria potestà della madre Benevento<br>Giovanna fu Luigi ved. Coccia, dom. a<br>Napoli.                                                                                       | Coccia Vincenzina fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                               |
| Id.                                      | Serie 52<br>n º 136              | 2.000 —               | Coccia Vincenzo fu Vincenzo, ecc., come so-<br>pra, con usufrutto a Benevento Giovanna<br>ved. Coccia, dom. in Napoli.                                                                                                         | Coccia Vincenzina, ecc., come sopra, con usufrutto a Benevento Giovanna ved. Coccia, dom. in Napoli.                                                                                                                                                                                    |
| Id.<br>(1950)                            | Serie 20<br>nº 845               | Cap. nom.<br>10.000 — | Carmine Clemente fu Giuseppe, minore sotto<br>la patria potestà della madre Pignataro<br>Maria fu Clemente, con usufrutto a favo-<br>re di Caputi Rosaria fu Vincenzo, dom. a<br>Milano.                                       | Casale Carmine fu Giuseppe, minore ecc., come contro.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Id.                                      | Serie 22<br>n º 850              | 15.000 —              | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Id.                                      | Serie 23<br>nº 766               | 500 —                 | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                    | Come sopra.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          |                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3388) Roma, addi 12 luglio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO